

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.10





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.10





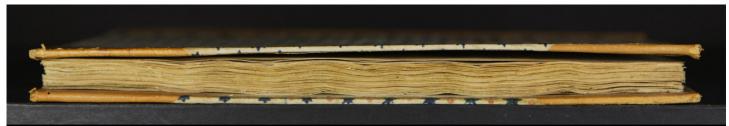



## FRANCISCI CAESARIS AVGVSTI MVNIFICENTIA.

A.5.10



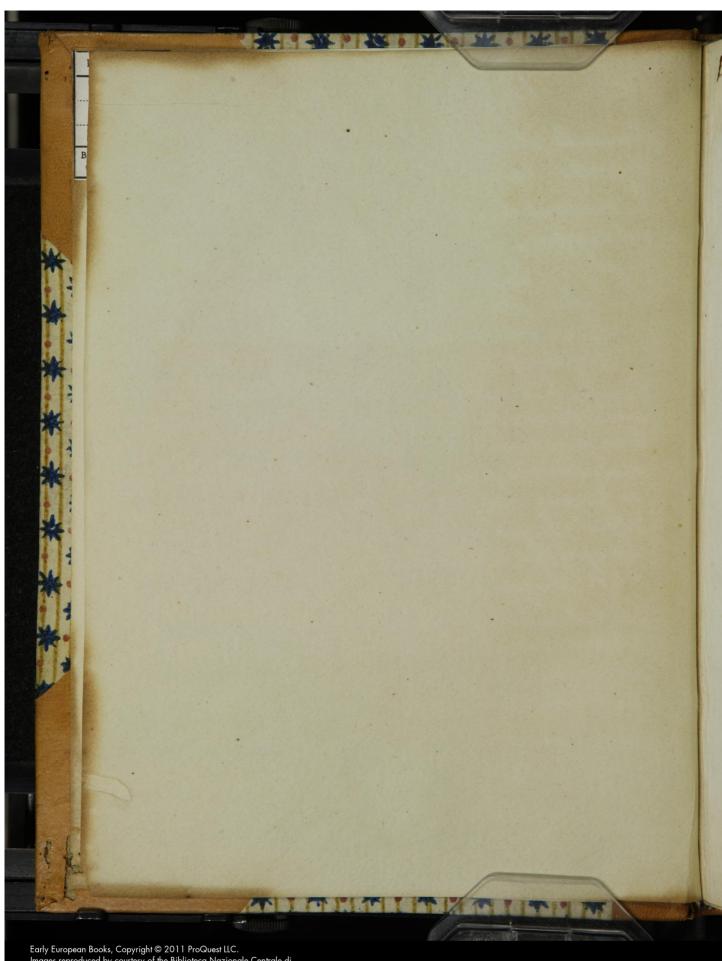



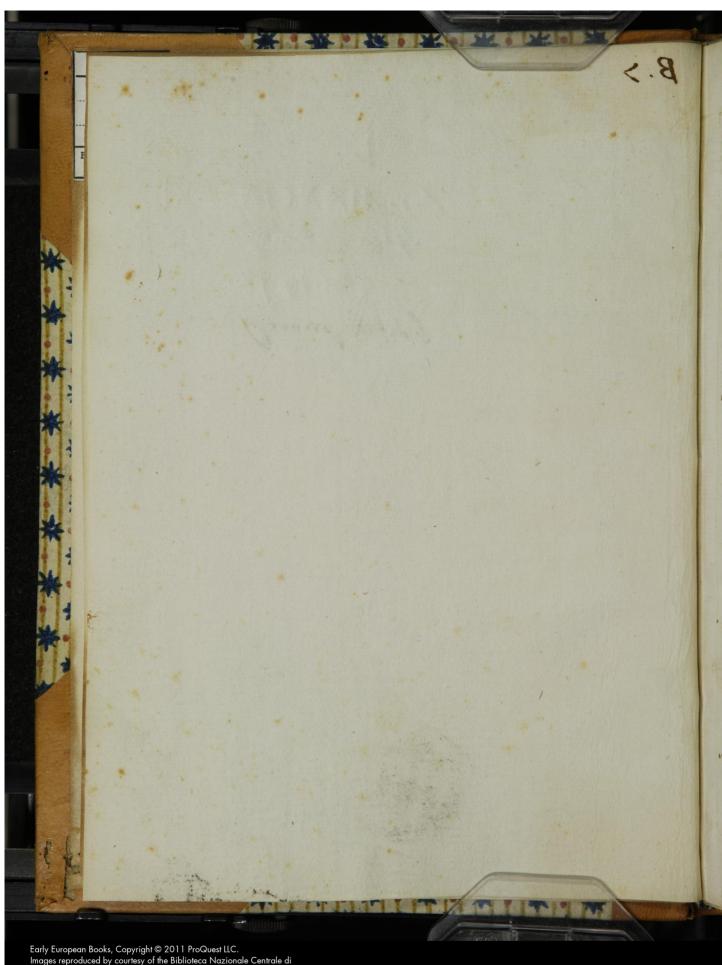

1492 Mancinelli, Andoning. Spica Libe. 17. Verfilogus. Vonting. 14 ga. in 4 to Sine Imprepo pif indicio In Covatere Semigetico Coura paginatura de segistroin levene på cole semigoriche Ans. Mancinelle Spice voluminan 1111 Sa vergo n'à una Laveva d'Antonio Mancinelli ova le ringrazio e lo lodo colle desa del 1 Agl. ind: Viene viene la faceva del Mancinelle Volidationi a Giacomo Sutrino Vestovo faiacense in Dispier. In prie del librovier, Somprepum eft open how Vanetiganno Chief. MCCCC XCII Augusto Le XX. . Fi il Maniselli jusique Grammatico eva d' vellets come agle dice nelle per dedia, fin. rel 14 90. 2 ferifs molde opene come prio ve. derf. della Bibliose ca del Coprero. No it Maistaine, no it ha Dane Launo veduta questa Edizione



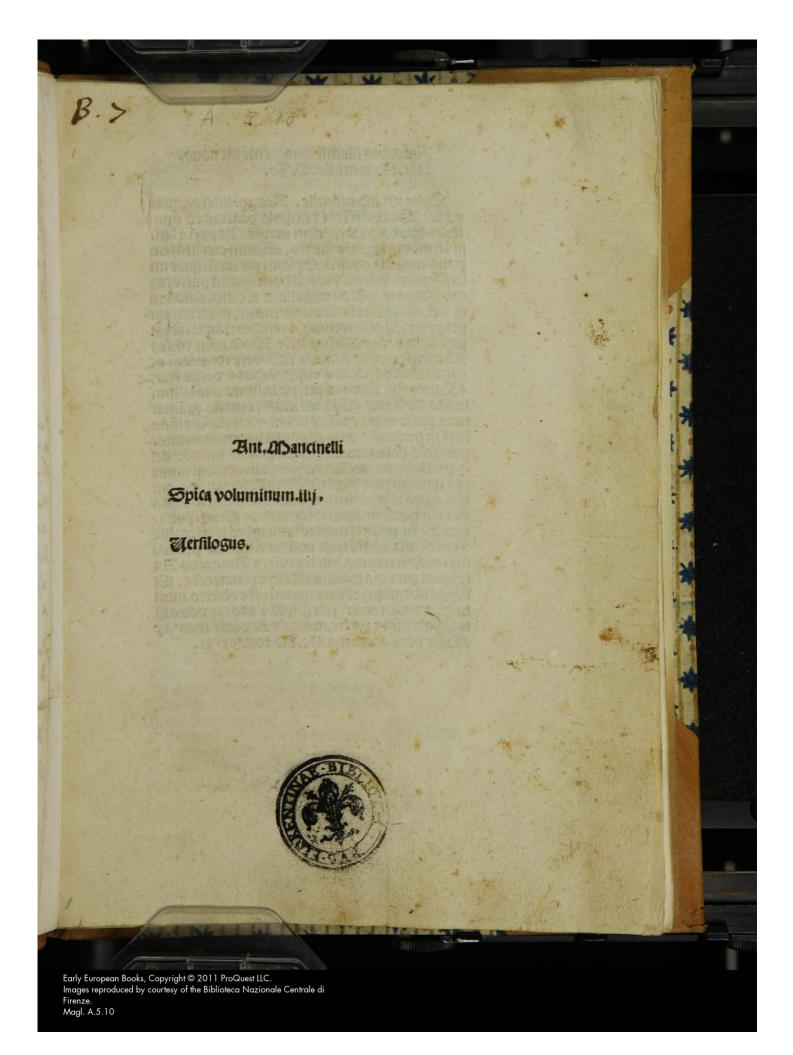

## Antonius illuminatus ve montenouo. Ant. ADancinello. S. W. Salue mi Adancinelle. Accaepi litteras quas ad me Balthefaricoi viscipulo vederas cu opur sculis tuis corpore quidem paruis, At puri a latii ni fermoms copia immesis. Etenim caeteris tem ports angustia omissis Spicam percurri, quae mi bi frugifera visaest. penibil bactenus ad puerorus eruditionem ablicomunislinor Lompendiolius ac viilus editum intuear.nibil nanos mancum aut pranum: sedoia vertuna r rectissima sapit. abeat iam Barbarus Alexander. 7 Barbaram cũ sua Barbarie repetat patriam: Et vere romanus ac elegans Apancinellus vbigs vigeat a vecantetur. Bratulor ingenio tuo perspicacissimo quo latinus fermoilluftratur. Baudeo mibi a caeteris grama! ticcs pfessonbus qui sine labore a fastidio tua indu stria in tradendio artio grammaticae erudimentis/ proficere poterimus. Ago tibi gratias immortales q primus non modo litteris visitare/verum mune ra ? quidem rege vigna impertiri vignatus es. qui bus rebus tantus in meexcitatus est amozte viden di vi in boras ardeam te convenire. Et nifi publi cum me impediret munus iamiam ad te aduolaffe ve presentia nostra baec nostrae amicitiae primor dia confirmaremus.intereavale. 2 Antonius An tonium ama. qui teomni officio a pietate colit. Et fiquid tibi gratuz efficere queam inbe obsecro.nibil mibi gratius enenire pot g tuis a aliozuz voctoru infis oblequi a parere.tterum vale vecus meuz.ex ADotenono.r.cal. fertiles. AD.ccc. le erri.

Ant. Adancinelli Acliterni Spica. ad Inclytüsapientēgs virā Jacobū sutrunu vtrusco Jur. dot ctorē exumiu. Ednigs Catacenses li beralistimum.

Mepius e nostris voluere penatibus ire Quae mibi i apride Albula benigna vedit Me tamé in praeceps ruerent, ne sorte subirent Eximi. nulli vucta per oraviruz.

Continui.retrogs vomum remeare coest

Adviciens alijs non vigilata virts Lui vemum venerande pater cui tradere possem

Eutius.id pueri me monuere tui Bermano eporti. quorum tibi cura. philippus Tullius alter erat. quis decor omnis inest.

Ingenium facile. 7 cunctis vi cerno paratum Ande vomus crescet sama. salus q3 tuae.

Crescet enum. na exemplatement dignissime psul ADulta tui ante oculos. dum pietate viges Busticia. canaq3 side. pbitate vel omni.

Dum scelus omne fugas, cucta probanda tenes Sanctior bine fabio. Lurio quoqs, fine Aldetello

Ergo patrocinium nostri iam sume libelli.

To meritis suero tempus in omne tuus.

Gerinsimus baee pueris cura assi duo a labore.

Scripfimus baec pueris.cura.affiduoq3 labore. Polentor binc Spica e.pinguis arifta fimul. Aale

## Tituli Declinationis

Peima veclinatio tit.i.
Secunda veclinatio titu.ij.
Tertia veclinatio.tit.iy.
Quinta veclinatio.titu.tij.
Quinta veclinatio.titu.v.
Idatronumicozum formatio.titu.vi.
Idatronumicozum veclinatio titu.vij.
In Egraeca tit.viij.
Octo nom ina que fectantur fecundum modum pronominum.titu.ir.
Earentia vocatiuis.tit.r.
Eomposita e vuodus rectis.ti.rt.



Spica libellus voluminii quattuoz baec babet. Carmen Declinatõis. De Beneribus. De prae teritis. 7 De Supinis.

## Drima Beclinatio.titu.i.,

Rima genus tantuz poscit, variatio tripler.
ADasculeum muliebre simul comune teneto
Somit A.p. As.es.aut am. variatio pma

Begina Beneas Anchiles monfrat a adam

De genituo a Datino. He gtus babet viphthongon fine vatinus. Aulai veteres mulai a more pelalgum

Poomusae ac autae virerunt saepe, latini Be Accusatino.

Quartus in Am finit. musam docet atos poeta Si dat A graecozum ppzium multebre. creabit Am uel in An quartă. de tristidus indicat illud Qui legis electran regentem mentis ozestem, apaian relectram sastozum poztio quarta. Statius enarrat patrijs aegunan ab vindis.

Mome i as graccii, vel mes qo prima reflectit M potius AD & proprio vult tradere quarto Indicat Aenean Anchisen priamidence. Aneam tamen invenies plerung latine.

Anchises quarto vabit en anto e quoque serto.

Sic quoq3 laertes vachates siue polites

Anchisa bic olim variarūt nempe latini. sab.

Coniugio anchisa veneris vignate superbo.

Anchisa generaie veuz certisiima proles.

Aergitius virit veteres sectando latinos.

De vocatiuo.

Mozimae, vel ternae quartae quoqo noia quintae Ausonidum recto simile victradere quintu. O tamen aenea tamen ancidse vocitabio. Se Ablatino.

Ablatiuus in A. led in e cum venitab es fit. Aegina aenea anchife bene testificantur.

Be Moninativo e viô plurali. Lurali numero rectus vel quintus in ae sût. Indicat bae musae vi terrae dardamdae ve

a ni







Eus retinens nomen graecozum dicitur effe Tydens in recto. Bentune ei veleos vat Tydeo veltydi poterit variare vatinus acculations oattydea tydeon vngs. Tyoeu clamabis. fertus capito variando. Depheus boc pacto vel perscustre monemus. Tydeon equarti.quum rectus tydeos effert AlDoze quide graeco vel eus disvilaba nostro Depheon efferatae Masoni binc fertur in ibin Androgeus of sumit eus visyllabon, baud it Tydeus vi qu viphthogus terminat istud. Tydeonec dicas buins. velutandrogeo fert in ferto vates. alia est variatio quippe Quod tibi vemonstrat flettendi sümula rite androgei patri9 fine androgeo retinebit. Tydeos bic autem fi vices. Tydeo format. Tertia Beclinatio.titulo.iij.

Ertla quippe genus variatio continet oë plurib? ipla modis finitur. in ordine vicaz Is genitiu? bet correptü. lögat at baec vis Tertins i retinet. Quartus sed in em vel in im sit. Est recto similis quintus sectedo latina. I vel e sextus babet.

Atroq3 in numero neutralia tris fimiles vat Aplurali rectus quartus vel quintus in es funt. Sed neutrale genus vat a.pectoza foztia pandunt: Am vel ium genitiuus isabet.bus Tertius effe rt. In.A.

Rectus a quum capiet. neutrum vicesse pelasgon. Dogs poematibi. vo Syrma Tozeumags testes Tos veltis iuncta facient in baec gențiuum Syrmatos boc syrma idvel syrmatis indicat bui?

Poscitasi neutri. plurali tio tibuo insert Ergo syrmatibo veltio somare valebit Tio autem variare poteo. quondam quia Syrma Syrmae vicerunt boc syrmaq3 tum quoq3 prisci. Polurali numero vic saturmalia secti. Sed genitiquo ium retinet, vel sinti morum. Tertino ac septuo vant saturnalibuo ambo. Orgia sic sectas. 7 vulcanalia. sic 7







Lim vici boc nomen nunqua variabile fiet. In An. Mic Titan titanis babet titanos a buius Dic buictitant.titanaq3 quartus amabit. D titan .fextus titane a sumere vebet Moc quoq3 plurali totum variabitur apte. Sic quoq3 dedina paean.et mascula graeca An vant in recto quotiens quod pan manifestat. Porimo oratoris paeanem Zullius inquit 到n 近n. En dans productum velgrecum fine latinum è Michelen oftendit splenis. Ren rents 7 butus. Maec Syren fyrenis babet fyrenos a buius. En breue quae retinent. certe funt cuncta latina. Loznicen bic pandit tibi coznicinis variado. Flaminis bic flamen. vel numis boc quogs nume Delphin velphinos. velphinis. vat genitiuo. Bute a delphini. quartus delphina tenebit. D velphin. sextus velphine ab. Tertia poscit Molnralem numerum. Delphinas quartus babeto Belphin. velphinus. velphis quoq3 vicitur apte. Pă quotiens rectus tenet In. tenet is quoq3 logu Dic arin proprium.tenet aris, sis a Eleusin. pr. In On. Mempe Sinon proprium Debet generare finonif Mand aliteras Simon vebet variare simonis Flaccus enim virit rationez carminis edens. 10 ythias emuncto lucrata fimone talentum Sarpedon in recto est. sarpedontia genitiuo Sarpedon longum. sarpedonis cuariabit. S. Laocoon flectit genitiun laocoontis. Sicas leon proprium vebet generare leontis Maec.in.o. flererunt romana vt nomina quondas Statius bineprimo vetbebis attulitillud Conclamat vanai. stimulatoz Agameno voletes 311. Ar. Ar.neutri generis fi Derwetur, babebit Lafibus obliquis a logum. Exempla teneto A.la queo la quear la quearis. sico 3 lupanar. Cor neutra ar retinens, a longans antesupzema Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Casibus in reliquis poteritiaz flectere quisps. Dic patherqs flatherqs character tuvariable. Wer verisveri ver vergza vere tenebit. Sic cicer boc ciceris plurali ambo caruerunt Aerberis atgz beri folumgza verbere vicas. Aerbera plurali veclinat tertius ordo. Quare bic Erater 7 baec Eratera Saepius e graeco rectum fecere latinum Acculativo. recte baec Cratera vocebit. Maec pâthera simul. vel cassida. siue stathera. 102. In Er.pro ablatino. Idr.vij. Plomen in Ergeneris cutuflibet accipies.e. Formabit sextum.pauper sic paupere sormat Si tamen is recto sunges in.t. variabit. Mic celer baec celeris testabitur.a celeri vans. Loia cum neutres in.e. pablic Poz. vij. Afdasculina quidez. siue 7 communia. rectum Er velinis vado. faciunt per e neutra tamen fi. Ablatiuus in i tantum variabitur ipse. Mic celer. baec celeris. celere boc. celeri variabit. Dimnis 2 0ê quoqi in ferto variabimus omni. Meligni paridis 13 epistola scribit amicae Mocmibi nam recolo fore vta caeleste sagitta Jigar leander caelefti pectoze virit Amne perenne lates.anna perena vocoz.fast. In vecimo quinto eft. specie caeleste resupta. Aq3 buneftre potes fastozum cernere septo. Ertags de porcacruda bimestre tenet. Mument in cultae fonte perenne genae.ouid. In.Ir. ADartyris at martyr vel martyros edere vebet. Arbs boc bispanis gaddir vat gaddiris buins. Mochir planta manus. rectteft. quarti quoqs qutt. 311.102. Deretinent quotiens graecozum noia semper Antesuprema quidem breniabstur in genitivo. Actoris bicactor vemonstrat. a bectoris bector Lor cordie. meorifg meor, vult aequoris aequor Aparmoris boc marmor. ficrobor roborisbuius. Bramaticus quinto memor bic baec afferit effe. A yel.e.fextus babet.fed e.ra.o.nãoz verufti Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Stipitis bic stipes truncum fine frondibus elle Ac torrem vicunt. Stips stipis bechamus fignatus, sestus vtinquit Mes pedis atos tripes tripedis reddit genitiuo. Compedis baec compes etiam variare notatur. Maec pubes pubis pro multitudine poscit. Michaecmiles enim var militis, alitis Ales. Alttum z alttuum plurali dat genitiuo Quippe figurate. Dic becfert praepes genitinum praepetis buius. A terete a tereti lerto Teres addit. Debelgs. Arietis bic Aries. Tharies bic. parietis fert. Membe quies vebet iamiam generare quietis. Mangzolim tribuit genitivo saepe quiel. Dinc requies flectit requietis. vel requiei. Ault teges bace tegetis. uult inquies ingz quietis. Rectus apes vel apis legitur retinere poetis. Astaptum velapum pluralis vult genitiqus. Defes. fine obles. Dat Delidis. oblidis atoz. Sic cuncta a fedeo composta inflectere vebes. Quippe ceres cereris.merces mercedis babebit. A locuplete capit locuples. simul a locuplett. Brammatico sed enim generi coniungit omni. IDagnes bagnetis.magnes magnetis babeto. Maraes praedis generat.praedum pluraliter effert Mic moyles. butus moyli vabit. buic moyligs. Dunc moylen. quintus moyle fert. a moylegs. Sicapud est veteres scripturas.ergo ita flecte. Bicitura moses mosis vel mosi. vtacbilles. Dums achillis enun. vel achilli. format achilles. Lem quarto tribuit. quinto a sexto vatacille. and Achilles vocatat plantus ve milite narrans. Eus quoq3 rectus babet.qo acbille9indicat aple. Mautus in epidico profert. D Mercules, idem. Sert etiam in vecima. Momen in Es longum graecozū. sicut plystes. Equintotribuit fine es. quod parcius estoz Argtus erirvelin. I. velin Is variandus. Thempe dares generare daris, vel noice daretos Sic medes.rbanes q3 chremes.laches qo giges: Thucidides autem Dis, vel Dae.rite creabir. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.







Motoritat Crispus minonis sugeratiram Mocautem.quonia mino quoq3 graecus a bero What in recto.romanus fert quoq3 mino At leo fine oraco, graeci leon ac oracon aiunt Eremplo minonisait tranquillus riple. Dic 7 athos recto vel athon variare folemus. Duius athonis babet, led tertius inquit athoni Sumit athó quartus, vel athone, a fumit athona Elamatathos velathon. sext? vatatho velathoe aut athon autrhodopen virit gaeorgica primo Quot lepozes in atho. tulit artis na fo fecundo. Aft caldarinus libro nafonis in ibin Diritathos haudelle breuez.capito quia magnu iMarrat athon recto maurum non rite tulifie In As. Welleris box vellus. pondus vult ponderts butuf ADuneris boc munus. vuln9 quoq3 vulneris edit Fert bolus boc boleris, recte vabit bulceris bulc9 Mocacus aft aceris. veteris vetus afferet apte Dus.puris.puri.pus.pus.a pure tenebit Atitur obliquis medicus saepissime celsus Temporis boctempus.facinusque facinoris effert Wult pen9 l'péons. pen9 bic baec nêpe pen9 vult. Mocas pecus pecozis. pecus bec pecudis variabit Saepe pecu veteres diverunt, ac pecuare Murali pecua. 2 pecuaria saepe tulerunt. Ault lepus bic leports. tamen intercus vabitotis Migneris boc pignus. vel pignozis edere vz Foeneris baud altter foenus. vel foenozis affert. Tellus telluris.mus muris.crus vato cruris Rice palus ve falus, vdis vabitatos falutis Incus incudis. suis ? sus. grus gruis effert At ligur atq3 ligus liguris vebet variare Gert pelagus pelagi. vulgus vulgi retinebit D pelage a pelagus. vulge a vulgus vocitabis Dedipus oedipodis debet variare.podos ve. Ternus oedipodi. quartus poda fine pode vult Dedipode in ferto. quitus tamen oedipubabebit Dedipus vi graecevariatur quippe melampuf Dedipodie magni thebaidos plimus affert b iii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di



Anda maris capitilendes veducitiniquas.ferens in Ans. Quadras quadratis. glans glandis reddere vebet Dimnis generis nomen .pro ablativo. Omne genus nomen retinens vabit.1. vel.e. ferto. Michaechocaudar currens ramans manifestant in Ens. Mempetridens flectit fertugs tridentetridenti. Juscina neptuni, generum nam saepe valebit Elle trium.telo quoniam virere tridenti. in yns. Waec tiryns tirynthos babet tirynthis a bulus in Dns. Frons frontis capiti. frons frodis at arbous esto Frons aliqui pro fronde negant. certe reperitur Froms aft iple vetus varro dum rustica tractat. Protulit a vates of fromstenera iple fechdo in g. Thempe ferenus ait cum baccho perfica frondis. In Uns. Aruns aruntis proprium variare vocemus. In Ars. Arfartie pare partie agit. mare martie a buiue in Ers. Flectit mertis iners. generi quod tungitur omni. in D23. Michaechoc Eoncors concordis poscere bebet. IDic baec concordis tamé boc concorde vetufti Dic 7 discordis variarunt saepe latini. in Ars. Michaechoc Tyburs tyburtis finiet apte. in Als. Dule pultie variat. in bs.ms.ps. 13. siue ms. ps quoq3. vant genitiuum Bil interponas. Arbs vrbis byems byemis vic. Sica inops mopis. tamen bacc fi contineant e Ante be pe si non monosyllaba. vertunt Eperi. sic princeps vat principis in genitiuo. Laelibis r caelebs. Lapitis composta mouchunt Stis jungent.priuse per i vertere vebent. b uu 12



Sitenet.r.nomen.sextum variat per e nobis A face far peller a pellice nip niue monstrant. Tutamen excipias verbaliatrix retinendo. Adiectiva simul quontam dant i veleserto. Mine a wietrici wietrice of dicito wietrix. Michaec bocatropatroci fert a atroce. Sicetiam le of it vebet formare supeller In Er. Brer gregis. inde gregu plurali iungere debet Blicis baec ilex.rex regis lex quoq legis. Fert senis. bic g fener. erler erlegle babebit. In Ir. Mistrix baec piscis.pistricis dat genitivo Mec piftris nauis dat piftris, feruius aucto? Gert decimo uates in pistrin definit aluus. Abiltrisadest balbum scito proferre secudo. Mine poterit piffrir nel piffris baelua dici. In Vr. Styrstygis atosstygos variat.gi tertius effert Mác styga sine stige. stipo. stige sertus babeto In Or. Mor noctis.dat ium pluraliter in genituo. Wor wocis wocum plurali iungere debet. In ar. Hur nucis atos nucum.dur dat ducis adde 'du Faur faucis dat ium.pollur pollucis reffert. In Alr. Falr falcis generat plurali tradit jumq3. Popede Calr calcis dat ium pluraliter apte. In Anr. Lang lancis per ium plurales dat genitiuos IIIF. In your. Lynr lincos lincis.lincum uariare notamus. Sphing spingos sphingis. sphinguz gtūs bebit In Anr. Quicung quincuncis. Sercung fercacis babeto Lõiugis at contunt. plurale tamen facit Ingli In Ars. Arrarcis formans pium pluraletenebit.

Quarta declinatio. Tit.iii.



10 20 arboze vel fructu dat quartae dataz feccidae Wichculfice pro fructu Polimul inquit. Maecticus fici fed pro arbore ponitur viaz. Daechcus ficus pro fructu acarbore vicunt. Dichaus haus vel ha iguar vitium vic. Dic ficus fici fructum folummodo vicaf. Daecficus ficus fici a.pomum (it a arboz. In a. Rect9 in u quartae nung3 variabitur vili. Most utres casus pluralis sumere vica. Cornua demonstrant. genitiuus uum retinebit Tertius aut fertus dant comibus u per i verfo. Quinta veclinatio. Lit.v. Amta gen? tripler fert.masculen muliebze Incertum jungas. sunt meridies acies ue Micaut baecq3 dies exempla per oia cucta Momen ines longum quintae finire vocemus. Begenituo 2 vocatiuo. Lonsona praecedens es quintae. sumito plaebes Tradit e correptam genitiuo fiue vatiuo. Mangs bei format . hideigs fides generabit. At si praecedet uocalis longa manebit. Ostendu facies faciei. fine diei. In quinta ueteres recto similé genitiuum Ars sicut Diomedis attuariare solebant. Maccacies buigacies tibi testis adesto. Brammatic9 vero genitiuum fine vatiuum Flererunt veteres virit veluti quogs fertum. Andicat baecacies .buiufq3 acie.buic acieq3. Dofideigs fide peligni tertius inquit. Mozima fide vocifq3 ratae tentamina fumpfit. Atos fide pign9ferto quoq3 protulit idem.inmer. De Accufativo. Mocatino. Ablativo. Quartus in em finit. Quintus recto fimulatur. Ablatinus in e producto finiet vigs. De plurali quintae. Sunt similes recto primacuo tres bene casus. Alt ablatino rum ingere vult genttinus Lertins aut sertus pluralis finiet ebus. Quintae pturales fuguent tres nomina casus



Toeleus pelides.thefides vat tibi theleus. 3 longui fedenum pro ei ponim 9vt vocuerut 70. Quod vatif. vertit per atūc i suscipit a ves. Inde menetiades vult ferre menetius apte. Inventes autem quandoqs Elementa poetas Addere reximere. r fic peliades reperitur Dis pro pelides. bi vencalides quogs vicunt. In As.in is.in ne. patronimica. Toe mineum certe velin as velin is repertur Aut ne. vt Mertne, vel pelias. aeolis atq3. Toemineum recte fit de mare de remouendo: Acolides monstrat vas acolts acneadely Aeneas formans.licet aeneis maro vicat. I longum retinens prae des semper muliebre Fert eis vel eis. the lides the leis atos Diselets monstrat, nerides nereis adde. Pereis ingreditur fert undecimo tibi;nafo. Ettibi ob inuidia nereides increpitarent. Tozo.ii. In ne. patronimica. 3 longum retinent in ne certe ante supremum. Si vocale tamen non fumiti primiaz tiuum. Inde adrastine adrastus Mereus quoq3 recte Perine format. Di sumit i primiqa tiuum Dlongum prae ne reperirur.iam bene pandit Acrifius. quoniam bene vicitur Acrifione. Mine possessimus Acrisioneus ADaro profert Acrisoneis Banae sundasse colonis. Brammaticus meminit. Thinquit Serui illic. Acrifioneis vanae patronimicon effe Matronimicozum vedinatio. Tit.vij. Lectuntur primae ceu patronimica nomen 1 Quae vant es recto. sed mascula semp babét In des patronimica. Tyndarides reccus. Attyndaridae genituus. Sicas vatinus erit. quartus denquippe tenebit. Degs vius velleptus lumere Debent. Di dic Tyndaridae genitivo tyndaridarum Tyndaridumg fimul. dictyndaridisque datiuo. Tyndaridas quarto. sed quinti tyndaridae funt...



Bicimus ipfius. veteres ipfi variarunt. Sicilla cufti. nunctus cuncta tenebunt.

## Carentia Aocatiuis. Titu.r.

Ainto népe caret qui partiet at qui negabit quitribuit ve refert nomen ve iterrogat o dufinita fimul, monfrat tibi nullus valter. El alius qualis quis quantus quilibet vilus Alternter talis vel tantus vter vel vterqui Sic etiam bini v terni quini quoqquen. Pr. Lomposita e vuodus rectis. Li.ri.

3 componentur duo recti ambovariant l'Ainc quintussabius quiti sabis generabit. Alternter debet rectu variare supremum.

Sic 7 bolusatrum rosmarinum varientur.
Rousmarini nam rosmarinus babebit.
Latius in summa flectendi cuncta probantur
Tullius at 9 Latoveteres alis quoq3 plures
Winc inde alternter voluerunt flectere quondam.
Lomposta ex recto 7 obliquo. Tit. ris.

O idas paterpatriae patrispatriae bene pâdit Sic plaebiscitum plaebiscit variabit. Lomposita e vuodus gentinis. Zi. iz.

b Ini compositi genttini non variantur istius illa modi cummodi pandere possit Carentia casu 2 numero. E tru, piin.

b Accaliquos renuüt casus. nüex velvtrügz Zors a sorte vabit. mact macte bi quoqz büc latere latere ac. lateres lateres teribus qu. mact Sponte pettt sertum. spontis sert varro secundo. Spontis itez Celsus primo in titulo quoqz virit Saepins inuenies vicionis vel vicioni. accusatino vicionem cum vitione Flamine plurali vat samina siaminibus quoqz tantum waec Tabes tabis recipit tabem quoqz tabe Lentae inquit tabis post sertum linins auctor



Quae carent plurali vel fingulari Tit.rv. Luralem fugiunt bominű vel nomia viuű. ABontis filuarum fluuiozum finelocozū. Arbisitez. quandogs tamé pluraliter vsus Declinat folum. fundi vocet atos Aelitrae. Invenies etiam fabios mariolog catones. ADasculina lingularia. Tit. pvi. Lla quidez numeri primeni z mascula sūto Sangule, sal. pot9, mud9, puluis, sim9, aer. Et penus. avesper. genuin 9. carcer. a aether ADuscus. sol. sumus. limus. veneris quogs cestus. Legimus at mundos. salibus. sãos quoq. sãis. Dulueres ac foles vel folibus ipfe relegi. Tum natura deum ciceronis fert genumi. Coeminina fingularia. Lit. pvii. Unt baec foeminei numero flecteda priori Blona.fama.falus.fapietia.cum lue.tabes. Tum litis, 7 proles, ametia, par. bum9atq Pernicies ue penus contagio vespera gaza. Dir sanies fames rabies eloquentia arena. ADors caries ue. sides. lur. vitags. vel suga. tellus. Sic quogs paupertas. soboles. vementia. culpa. Adde senecta simul ue lenectus adde muentus. Sic 7 auaritiam, vecozdia, siye iuuenta. Sicetiam labes infania. fic quoq3 plura. Lucibus rluces, vitas, paces reperitur. Dic ramicitias.labes.gazas.rarenas. Slacus art paccs.plant9quoq3 pacibus inquit.ipl. Inuenies etiam relegendo plurima lector. Meutra Bingularia. Lic. rviii. Butranefas.féiú.virus.adoz.atqz macellű pus ue folütetü, foenü, nil tungito coenum Fas. vulgus. pelagus ue gelu uer. mānagz pascha Junge crocum, viscü. mane. aeun. tungito. lac.bir. Malec. tustitum. barathrūsimul addere vebes Tum nibila ue piper.tritică ue penum.loluiq3. Adde salum. vetrügz nibil. vespergz necesse. Moic milia plumbum.ferruz fimul.atgz oncalcha. Sic cicer. ac oleum stanuas lutuas notabis. Dis aurum argentum vel acetum tungere debes. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di



Minc inimicitiam. foris atq3 forem fore legi. Bllecebzaqz. genae in patrio. Maris quoqz nare Ars vult quae constant explurib9.esse latinis Pluralis folum. vates tamen z fecus aiunt. 3. Eancelli id.paleae.bigae.scopae quoq3 monstrant. Peutra pluralia. Zit. rri. Aecnumero foli plurali neutra tulerunt Bita.lustra fimul, precordia, moenta caftra. 15 Rostra quidem. Tépe, cunabula, seria, liba, Armalinga.aut spolia. a sic exta, mapalia serta Adde Intestina. 7 sponsalia. milia. tesqua. Spectacula. Effata.atq3 cibaria, classica, pondo. Bactra.cithera fimul. Larchefia.tethyra flabra Inde parentalia. a follennia tungimus tifdem Lumina. vel lachana. 7 magalia connumerentur Degia iusta simul.conifige ceraunia victio. Mitrea tripudia, a palearia, pascua, iunge Momina festorum quod bacchanalia monstrant. Mis quoq jungent gaeozgica.bucolicaue. Tu plura inuenies istis relegendo latinos. Saepeingu. z spolifi. libū quoq3. legimus ipfi. Lumen tte pro oculis.lachani fert ille catinu.boz ADasculina in fingulari.in plurali neutra Tit.rru. Aec prio in miero füt mascula.neutra secudo Windymus.ifern9. vel tartar9.ifmar9 atq3 ADaenal9 addar. vel taenar9adde 7 auern9 ADafficus appones seu gargarus. adiiciemus Poileus.bis etiam tungatur carbalus ipfe. Supparus bic tribuit. plurali suppara riq5 Sibilus bie profert becfibilalig latinis. Baltea fine ter plurali balteus inquit. Pempe iocus ioca fiue ioci retinere notatur Sicas locus loca fine loci variare valebit. Soeminina in fingulari.in plurall neu tra. Lit. rriit. Ectilia in numero plurali quaere supeller. Intybob phocal. Diomedes bicdocsipe, Intib9 inflectit pluralia nempe marina. Intybum a boc vebet pluraliter intyba ferre. 18

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.10

Minius boc pacto variat. Arbutus arboz erit pluralegz tos retinebit. Arbutum erit pomum pluraliter arbuta fiectens Peutra in fingulari. in plurali masculina anentra. Tit. rriii. b Depozzii bi pozzi pozza baec pluraliter edit Sicfraenum? filu variantraftruq3 fozuq3. Moc caelum bi caeli. Sic argos fuscipit argi. Meutra in fingulari, in plurali foemini na. Zit.rrv. De Epulü nentraletenês epulas variabit. Sic quoq3 velitifi pluraliter edere vebet. Balgy neu nea fine neae poterit variare. Diverfirecti in eodem genere. Tit. prvi. Juldem generis rectus otuerfus babetur. Micarar bicararis fimul bociter bitineros Mic titan titanus item.gogrus quoq3 goger Delphinus Delphin Delphis Amul evariatur Mic grabus vel grabs. abacus vel abar reperitur Mozosperus aut prosper. ve noueber sine nouebris Aethiops aethiopus. Teucer teucrus bu fert Luader Tymber fil' Luadrus quoq3 Tymbrus Maecapis baec rapes. plaebs plaebes vicif apte Meros atq3 beron.minos minonas tulerūt. Thigus at 93 ligur, vel achilleus hie rachilles Bobios bicaint vel Bobio.fic Elephas bic bic Elephantus babet. Sors baec vel fortis bêto Mempe trabes quoda modo trabs variat vbigs Dicimus baeclapas.plautus vat lapada recto. mugil'aut mugil phorepn phoreps quoq3 phore9 bic cucumer cucuione feres.adipes veladepfas Miccinis atq3 ciner.puluis quoq3 puluer babebit Comis a bic vomer, tybris aut tyberis reperitur Daec caffie legit vel caffida. quod maro vicit. biclabor arqs labos.lepor bic ve lepos quoqs legi Michonozauthichonos.arbos baec arboz beto Dicodorbic rodos. vapor atqs vapos regimus Clamor a bic clamos fabins vocetoia primo. Lius amos retinet plauti comoedia quinta. Dicimus bic torris. torrus tamen Emius inquit Wictapes.bocque tapete fimul vivere tapetu. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Duplicis noia vedinationis. Tit. prvit

o Rainis baec funto tū quarti tūq fecundu.

Paec laurus querc?con fic? vomus atqs.

Arquus caeleftis. colus baec. vel tungito pinus

Pacanimal cancer cancri e. caelefteq fignum.

E anceris boc cancer morbū tamen este notarunt.

I celso morbus cancer cancri quoqs fertur.

Infomnus folum velut exfomnus reperit.

Semisomnus enim vel semisomnus babetur.

Acer r infirmus vel inermus vie bilarisus.

Acris r infirmis vel inermis vie bilarisus.

Acris r infirmis vel inermis vie bilarisus.

Acris r infirmis vel inermis vie bilarisus.

Ananimus senial.

Ananimus firmul.

Ananimus r Qui veducta. Tit. prviti.

p Si.ne.ali?.nü.ge.finite q.coniüge. putae. Ā Si.ne.ali?.nü.ge.finulen preponere vebel Bā. vie.cugilibet.fine qe.g continet apte. Quifquie vel qegd recti é.quarti quoqe quicquid quoquo retinet vel quaqua nempe supremue Ju plauto mulier sert cutellaria quiquie

Lomposita pronomina. Lit. priv.

Bé each velide certe is demi des sormat.

Fert Ego met recte cuchs i casibus. Anus
Muraus numeri ceu nostru sumere vitat.

Adet datur obliques Lu cucus. attamen omnis
Mon dipere tumet verbum quia posser baberi.

Lu temet in recto tantumodo tute ue sertur.

Lu sumet sibimet semerquoes saepe videbis.

Sut tete meme sese quaru quoq3 serti.

In serto pte breuem capiut pronomina quinqs possibiliua quidem.nottrapte meapte tuapte.

Aqs suapte simul vestrapte ve pandere possunt sorcius ac Licero diverut saepe suopte.

Ingenio plauti coemedia quarta tuopte.
In decimaquarta legi diviste meopte.

Lasibus antiqui ce vederut omnibus olim Dic baec boc, quare vicerum bicce vel becce. Docce simul. reliqui solu iuncere minores

c iij



ADanditur apta rubus gingiuis fertos serenus.

Nacetuber est arboz tuberes binc plintus ingli.

Proopsuis pois tuberes quoquegius ipsi. Imar.

Arboris boc tuber vicium. sungus simulesto.

ADolle siter. srutice vult plinius esse. maro fert.

Pruni arboz spinus maris est. ut Seruius iugt.

Nacet bebenus simul boc bebenu vicere poetae.

Est bedeli u neutri. neutri quoque balsama cernes

Mumeralia.

Omnia discamus quae sunt numeralia. ab vno Ad tres sectuntur. mostrant vnus duo tres Quattuda ad ceutuz pluralia sunt. generis a Omnis nec variant. A centum compositiua Sic eiam sunt. tercentum composat illud. As ad nongentos pluraliter a 93 ducentis Flectuntur veluti docti doctae quo 95 docta. Poccentenarium dicoadinis ese secundi. Poc de Adille gdem plurali milia 1 ungu. Adille etiam sumet pluraliter omne genus 93

## 到11.图

Omnea das rectinet primu gen atq fcom n Comune a neutruz multebata otcimus illa Charta catapultă cataractave margaritaqs. Milicij nomen quod a terminat.estq virozū. Dumtarat.generi semper contunge marino. Quodtibi bemonstrat scriba bic collegaue liga Addit bis nauta r popa scura sopbista poeta Merfuga jungatur vel traffuga fine lan ifta. Jüge planeta fimul. scytba uel citbarista.cometa Mincerna Affecla. Composita a verbis vel veriuata.resposcunt Pol comune genus. recte conuiua vocebit. Parrico cida fimul ficaduena graiungenacs. Eachcola agricola. 7 fic plurima vardanidacs. Dic omicida feras auriga pediffequa uerna. Fabius. Hemilius.tum varro. pediffequus aifit Caetera si propria aut apelativa manebunt Soemineo tradas.ut curia musa veroma. Ingenies autem promifcua nomina quaedam



Carthago fuligo fimul oulcedo cupido. Est mulier virgo.puer innestis quogs virgo ADarcellus vocuit, quare bic baec vicito virgo. Ald asculei generis vic esse cupido latine Momen amozis babens. tam nozmae tollimifit Dedinis bicordo, vel cardinis bic quoq cardo ADarginis bic margo.tamen baec reperit eidem Caetera iam Debent gen9 bic retinere marinu. Bufo vocet mango.ligo tyro.spadoq3 mucro. At caro foemmeo generi contungere debes. Dantur bomo bubo comunia nemo latroq3. Mondo genus neutrale tenet. pluralegz semper. Ambo ouogz simul maris z neutri reperimus. Adraesto omni generi cu lum contungitur vsq3. in A. Postulat u neutra. vocet boc comuq y veruqs. In eneutra duo reperimus lacfimul balec. Water foemineo generi quoq iungier aiunt. Lui portat gaudens ancilla paroplide rubra. Malecem. sed quam protinus illa vorat. Albar. in.D. Si d quide finit nomen.genus e fibi neutrum. id quid vemonstrat. vel quod tibi. sic aludq3. in.Z. In t neutra feras. caput boc a finciput. atq3 Daput oftendut.git nepet quod notat vibem Sunt omnis generis tot quot. vel compositiua in Al. Qui tenetal nomen. Debes tu iungere neutro. Mectigal pandit ceruical fine tribunal. Sal maris e generis.neutro 7 iunpere vetufti in El El breue vic neutri. fel melq3 eremplateneto. Bantia productum tamen el. fiit barbara cuncta masculet ve gabriel ve raphael sine michael. Balbus ait ferto flagranti crine michael. mil. iunge mari mugil pugil z, tanaquil muliebal. mugilis bic etiam recto tribuit iunenalis. Comunis vigile.neutrali vo nibil 7 ml. in DL 21

Ol dans eft vnum dumtarat.scilicei bicsol. Bu Al. Micmariseft conful.communis praeful repul. At plocas praesul generis vocet esse marini. Arbs futbulatoz mutbul flumen. neutralia ponis Erispae iugurthinae conditor bistoriae. In Am. Atroqs in numero nequam genus omne tenebit. In Em Meutri est tautundes, totidem pluralis comnis In Im. Lim'vici nomen neutrali iungere vebes In am Sitenet vm nomen.neutrali inngito semper. At templum regnum. multerum propria tolle In An. Duum graecum nomé dabit an. retinere gen vult Illud idem graecum.pan titan mascula sicsunt In En Breue. En breue quae retinent fint a cano compofiua ADasculeum quaerunt.ceutibicen tubicen ve Altera cuncta tenent en quae breue. Dicito neutra At numen stamen solamen inugito semen. Excipitur flamen pecten quoq3.nempe marina; In Em productum. Mominaficapient Enlongum.fintgs latinal Affasculeo trades. vtsplengs liengs rien ren Braeca quidem Syren vel troezen foeminei funt. Micat bymen damen vel seben mascula dicunt an In In oat bic. vt velpbinvel phoecyn nomina graeca Arbis at Eleufin proprium muliebre tenebit In On. Arbis in on proprium generi concede fecundo. Eremplum babylon fydon quoq3 fumitur apte Ilion at neutri per tum vartatur apud nos Indicat Ausonius mibi barbiton boc retinere Dicens. 2 cordas 2 plectra 2 barbita conde Barbitos baec etiam reperitur. Pozatius bic fert Sindon Foemmei generis quoq3 vicere vebes Mic belicon vaemon maris infunt. fic quoq plura Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Michaec phytholis. 5mostrat ölphyca phyto. Tidelignopimo. tumidü phytona reliquit.

Quae vero in graecis retinent on. neutra vocabo
Si nobis on in vin conuertere rite valebunt
Indicat hoc paeston. nä paestum nos variamus.

in Er.

Dic arar aut araris. nar lar quoq3. lunge marino i par tenet omne genus. fic eius compositiua omne aliud nomen romanum quod vabit ar. fit yam neutri generis. laquear vocet arq3 lupanar in Er.

Quod dat er a suerit nomen soziasse secundes
Sit maris. auster ager sacer indicat. ac oleaster
Sin terne suerit. ber ver dans. sit tibi neutrum
Wer docet a tuber suber sadauer a buber
bic imber tollas. ex ipso compositum que
Quiciber october september sine nouember.
bic baec puber babet. dans puberis in gto . 3.
bic baec impuber compositur inde decen ter

Preterea foetus terrae. fi terna reflectit
Sunt neutri generis velut boc cicer atq3 papauer
El fifer a laster. neutrum filer boc quoq3 sumet
baec acer epcipias aceris sibi dans genituum
bicetiam cucumer tollas. quia masculeum fert
boc inter accipiet. spinter simul addito vesper

Altera nempemario generio dicenda monemul Agger vi a paffer frater pater affer equefter Larcer a dic addas, vel cancer, fine paluster boc cancer veteres de morbo cancerio alunt Aff mulier mater soemellum quippe tenebunt bic linter graeci, nos baec variare solemus

To auper communis generis fit, paupera res est.

To autus ait quondam co a funt simul buber

Degener ac acer celeberg a lacerg saluber

Quanis sepe a lacris celebus vel acus ve salubis.

Foemineum faciant minuemutur bic baec vel

Er vel is in serto vates tibi monstrat aperte.

Anchises a lacris pales viras tetedit qa scta.

Idic volucer, volucris vabit baec, volucre boc.

L osuedo genus magis est er serre marinum

Ac is soemineum, quorum neutral ia vant e.



Lommuni generi demonitrat für ilmui augur. ADasculei satur est. variat quod nempe secunda. Altera cucta quidem neutralia vicito. pandit Moc murmurfulpbur guttur tybar lecur atque As latifigentile ramen. coe notato. Arpinas truffind poffunt id pandere chichs. Laeterafoeminei generis vicelle, vocebunt Maec pietas probitas. Beneri concede marino Af Doecenas lenas, bominu quia propria fiut. Ista marina ferüt bozeas abbasque gigasque. Cas vadis mas as limibis addige tyaras. Meutra tamen vicht vas valis falque nefalque. Omne genus nugas indeclinabile poscit. Mic baec arcas babet nomen gentile pelafgu. Braeca genus propriti nobis plernque releryant. In Es correptă.

Le vans correptă. maris r si soemineique Ac adiectus neutri poterit tamen este.

Ault coe genus. Lomes id Aldiesque Teresque Ac bebes r praepes vemonurant, adde superstes Inquies r viues sospes iungantur. r bospes Antuses quauis antistita sospita postis lidospita formineu lectoriam tu reperire.

Brammaticus quio communia protulit este lidospes bebesque teres sospes quoq3. septius eius lidaec eadem triplici generi coniucta vocebit.

Alt ablatius vant bospite sospite tantu.

Es coe tenens neutro coungter aunt.

Airgiliuf. Teren mos est aptare siagello.

Depositündisolpes erit dirit iuuenalis.

Adarmore dines opus liber ingt primo in arte

Dines nature regnü ärto quog casu

Adarimus introitu voluu proterre secüdi.

Meutrali generitürit Teres ipse Latullus.

Lucanus icribit. Rerä nos süma seques

Imperiüg comes. Jam caetera pono marina

Lü soemininis quae consuetudine nulla

Jungütur. gurges sirpes poples quogs trames

Fomes vel ceipes limes testantur abunde.

Ju ges at excipias muliedia bina, tenent e







Daec ficus ficus fici 7. pomum fit 7 arboza flectendi carmen tibi latius omnia monstrat. Dic vat acus. Ögz foemello saeptus baeret. Moc acus aft aceris nempe est purgatio granf. Servins in anto vocet bic baec tridis arguns. Bride phicarque cicero buius ptulitarg. ven.v. Ennius baec arque pones quartae affociauit.pr. Daec bumus baecalu9 muliebria appe voceus Daec vomus baecos colus. funt quartae futoz scoe Soeminei quartae generis funt ista notanda. Daecanus atos nurus locr? a manus a trib?idus Morticus. At pelagus neutrali trader debes. Tam maris a vulgus & neutri complemus. u irus babet neutrū. pluralegs fugit vbigs. Ault pens boc péoris pens bichaec ingito grie Dicfpecus bic baec boc.prif. Us breue nomen babés. si tertia sorte reslectit Meutrali rungas.pandu tibi munus opusos. Miclep esto maris. Ten baec muliebre tenbit Est coe lique, vetus omne reposcere vebet. Ault peco baec pecudis.peco boc pecozis gifabit In As longum. Quae vat vs longuz. si fint monosyllaba. neutri Sút generis.mostrant pus tus. vel caetera cuta Tollat mus bic. Brus sus coe reposcunt. Soeminei generis verum polyfyllaba funto. Daecvirtus incus tellus quog pandit abunde. In Aus. Maeclaus acipiet. fraus baec affumere Debet. In S.praecedente cosonante. Consona bina quidem nomen si terminat, atos Estadiectiun.tripler genus addere vebes. Dic baec bocepers prudens simul indicatillud Ault coe genus bifrons caelebigs parenfos Priceps ac auceps municeps ferpes fimul effros Altera fi fuerint monofyllaba. foeminei funt Sed scrobs masculei repertur. vel muliebzis. Arbozis bichaecstirps generis th baec retinebit Apascula seps pos sos mos. vés mars vicim? esse Sic radeps forceps maceps quoquige marino Inge tries quadras vodras septas quogs vertas 25 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Warro Edipes illa virit di ruftica tractat. Cactera cuncta volunt muliebre genus retinere Dicut byems ve cobors. In. Ar. Ar adiectium nomen capiendo.tenebit De genus fallar bichaec boc monfirat raudar. Laetera foeminei dicag.licet altera laepe Anterponatur fibi confonalant veluta fair. 1020 pede masculei generis sit calpretinens : Calcs pro materia retinés es foeminen vic. Cap. More out Abar thorar plerug abacus reperit In Er Er ouo malculefi capifit monofyllaba, grevrer Altera cunctatif monosyllaba soemineisunt En coeffler.mulibria vicito viber Maec ramer forfer forper carer of supeller Lactera ni fuerint thi adiectiva marinum Dant genus vi verter poller coder of culeros Murer a veruer conter bic baecteperimus Micos puler cimeros fener cauder velaperos Biritamica fener varroti iple vetustus Wirgiling pumer bic profert. baecos catullus? Mic aut baeclater quonda nuciuge marino. Ambrer urcerti melius muliebre tenebit S. Sumit ober bic baec. melius tri bic, monet idez. Erler coi generi conjungere debes. Sivero fuerint baeca ccidentia poscunt Dinne genus simpler vel oupler pandit abunde An Ar Quae vant ir.breuts 7 penultima fit genenui. ADascula funt forniros varir erempla teneto Sardonir bic baec.muliebze filiros cicatrir Eactera ceu lodir vel cernix foeminei funt. Junge mari phoenir.lucani fertus habebit Aut cinis eoa politi phoenicis in ara Coemineis etiam verbalia nomina innge. at nutrix meretrix natrix quogs fi tri illud Eft species anguis generi concede marino. Fert natrix violator aquae lucanus in octo. Adiectina genus cen foelir omne tenebunt. In Vr. all to the him passes sping Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Plome in yr graech eft. patring geus retinebit Dic phryr bicerir.baec ftyp fadir cape teftes Et getulus orer vndena fert Junenalis Inor. Adiectina quidem funt or retinentia cuncta. Dic baec bocatrop velop ne exempla tenebis Formineo generi nor a voradde.celorgs. Sine secunda vocet planti seu quarta thalia. Scapba celor proprie pisoca tradente vocatur; III Ar. Loigeneri our bic baectungere debes. Lux faux at occas muliebria nux velut a crux. In yor. 2 inc. Incertigeneris lyngeft, multebretenet phing. In onr. Conjugis at count coe genus retinebit. Mic retinet gneunt fercut feptuntes. veur bic gmit carmen de generibus. Carmen de Paraeteritis Der Ant. Mancinellum Libro Tertio. Primae congationis praeterita. Zitulo.i. Secundae coingationis praeterita. Tit.ij. Tertiae cougationis praeterita. Tit.iij. Quarrae cocugationis praetertia Tit.iii). Larentia praeteritis vnde accipiunt. Lit.v. Aerbain oz quo praeteritant. Tit.vi. Mta e divertis infraatibus verivata. Tit. vij. Meutro passina. Lit vini. Carentia tpibus.modis psonis.numeris.tit.ix. Odi.novi.memini.coepi.pepigi.Li.r. Impersonalium preterita tit.pj. De quattuoz verborum fozmis.tit.rij. Porimae cõiugationis praeterita. Tit.j. Mitantis psona solet formare secunda" Mtúm. vertés Sin vi. vucitur ergo A canto cantas catani. Regula praesens Actius neutrisps simul primo ordine seruit. Loeno coenaui coenatus fum quor reddit. Morani poto vel potus sum reperitur. Juro iurant ziuratus fum generabit. A Titubo veniet titubaui vel titubatus. lì



Serbeo praeterith mibi serbuit edere vebet.

Languit efficiet persecth langueo rite.

Mempe Lip civiq3 simul. Lio vel Lieo vant.

In Deo:

Longaq3 vo calis si naturaliter esset

Aut 7 arante veo. semper veo vertif in si.

Aut rarante veo. semper veovertif in fi. Mideo fic rifigenerat. fic fuadeo fuafi. Ardeo fertarfi. Sed fantibus e veli curtis Ante reo semper eo cedit.ponitur aci. At sedeosedusiceius compositiua Insedi insideo. subsedi subsideo 934 Dat video vidi.praenidi praenideo vati Strideo vel Arido Aridi generat.licz t vet Ante Deolongam. Beminat baec praeteritado Apendeo vemõstrat cum tondeo.nangs pependi Atgz totodi ferüt. vult mordeo ferre momordi Spondeo prum geminat quoq3 vando spopondi. aft in compositives dem minime geminantur. Despondi pandit ospondeo. pendeo solum Dependi format. praemordeo concipit viq3 i Draemordi tantum. vetondi tondeo Be fert. Ennius annales scribens ita protulit ipse Et verotondit agros laetos, atq3 oppida caepit.

Ante deo quando retinent au verba secundae A particípio persectum sumere debent. Ausus sum faciet nangs audeo gaudeo sumqs Baus sus flectit. veteres ausi variarunt Sic quoqs gauss. Jam caetera quae deo somant Adant in vi divisas. Eandeo sicut Laduit, at pransus sum prandeo dat quoqs prands.

Ju Beo.

Livel rante geo politis. geo vertitur in liz
Moc pacto indulli profert indulgeo. lulli
Julgeo. lic alli fert algeo. tergeo terli.

Argeo vult vrh. i ügatur mulgeo mulli
gel multi. quoma mulli quoq3 mulceo'reddit.

Sitamen ante geo natura syllaba longa
Monatur. recte geo semper vertitur in ri
Augeo sic auri luri. vat lugeo rite
Totant in vi vius as caetera cuncta
In incrigeo rigui vigeo vigui generabunt.





Sic cale connexum. vel cum tepe. ch treme hue, La flupe.cu magui aut parui.facio.tenet illud Abucio abieci, proieci projicio vult. Invenies simpler icio. quod perficit ici Ante cio retinent led i forfitan altera quae lam Illudi convertunt e per.cio postea per ri. Aspicio asperi.consperi conspido dic. Alteri illicto.pelleri pellicio vat Tollitur elicio.nanos clicui generabit. Mellicui veteres pro pelleri variarunt Allicuios etiam reperitur pulca legenti. 到11页10. A fodio fodi.perfodio perfodio fit. Effodi effodio. Lonfodi.confodiog. In Bio. In gio praeteritant extremum fi remoues o. Sic fugio fugi.confugi/confugio fert. In Idio. Si Capio certe praecesserit illuda semper · Aertitin e longum.posto remouendo. videbit Praeteritum capto caepi tibi pandit aperte. Lius compostum praesentis.pellita.vulti. Simplicis at remanêt perfecta pintegra cunctis Incaepi incipio suscepi suscipio dic. Ante pio retinent v quando. vertitur in vi D semper.cupio cupij poscit ve cupiui. Gert rapio rapui.eripio eriput generabit. Moreteritat sapio sapis sapuiue sapini." In Rio. Bat pepert parto. quartae fimul Ennius iple Motulit enarrans.oua parire solet. In Zio. Dic Quatio quassi geminato's. Concuttoqs Concusti sectut. percusi percutio vat. Incuffi incutio. Sic caetera compositua. Larifius tradit Duaffi non effe per vlum. in vo viuisas. Diulas in voficonsona verba praeibit D vertunt i per.ficimbuit imbuo format. Inde tamen tollas struo struri. vel suo suri. Anguo puri. Lori coquo p q. vel coco per C.



Compesco dispesco petunt compescut disp Increbui increbesco feret.senuicasenesco. Disco vult oidici. vult tradere posco poposci. Bedidici vedisco tenet. veposco poposci. Longacy vocalis naturali co pracibit In ri praeteritat. Duco id Duri manifestat Parco pepercit babet vel parficio vabitiche In vo. In do verbaquidem. quis sit penultima longa infi vo versa perfectum reddere possunt. Mincludo lufi.trudo z strufi variabunt. Sicradorafi laedo laefi generabit. Rodo etiam rosi vedinat. vadogs vasi Euado euafi.iungantur claudone cludo. Strideo cum firido stridit vel striduit effert Bat cedo ceffi. Laedo vult ferre cecidi Maedo pepedit babet. Sido fidi generaret Deo fidi vero fedi nos vtimur via A Ludo cudi vel cusi praeteritum sit. fisi olim sido sisus sum nunc generabit A vo compositum ternae est cum praepositiua Ac primitiui perfectum servat obique Di ouplicans. reddo demonstrat reddidit edens Moddidit bine pdo.credo quoq3 credidit effert. Maendidit a naendo.condo vat condidit.absq3 condiditableondo.ledenim vo cuncia lequitur. Brammaticus meminit.caper abscondi vocetibe Ante Do firetinent n.pellunt o.capiunt i Stamen v retinent aut i paus n.remouent n At fundo fudi. scindo scidit adde fidique attamen affernant ii caetera pzaeteritando. Befendi vt scandi sic eius compositiuum ascendo ascendi. Tolluntur quis ouplicatur syllaba pzima velut vemonstrat pendo pependi Tendo tetendit item.tundo tutudi ve tutudi Bramaticus vocuit. Biomedes vat quoquunfi gaedo cecidit babz, cecidi cado fumere vebet Tompolitis nunquam penultima conduplicatur. Minemibi perpendo perpendi praeteritabit Ertendo ertendi, pertudi a pertudit aiunt. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.











Mec atio. moestus sum mocreo moereo: voant. Grammaticus quatio quasi variare notaust. Sido caret sidusedi mutuatur ab illo. A suonempe sui capiet sum preteritando.

Alt infamuit furit accipit vt monuere Inceptina carent perfectis omnia. ficut Mallelco nigrelco pocent borrelco labalco Alt opus est quotiens perfectis viimur illis perfectae formae. sic palluit borruit aunt. Saepe tamen pates vicunt horrescere coepic. 13:achia coeperunt nigris bozzeitere villis. Plaf. Brachia coeperût leuibus nigrescere pênis, Mas. nt ameor, memor, finor, tremor, orgeor, agor Et discor postor vescor simular guor adde Liquor. vei medeor. reminiscor. quippe carebunt Omnia preteritis verum pars marima fumit Elocijs poscor sum postulatus babebit. Et velcor pastus.medeor medicatus babeto. Arguor acipiet convictus. sed tamen olyn Argutus vederat.liquor liquefactus adbibit. Meccato argutus Solinus fert prope finem. eccrifquargutatulit plautus quoquates. Remperecordatus capiet reminiscor vbias

## Gerba In Or. quomodo, Preteritant. Lit. vi.

Affinituerbicomune ve ve quoq3 ponens
In.tus.ctus.lus.rus.perfectu3 tradere pit
Mam participium uncto lum lumere vebent.
Lelor celatus fum. voctus vel voccor lum
Sum patior paffus.mtor lum nirus babebunt.
Itus alor pfert altius quoq3.qv magelandant
Conditus Ablcondor cofus limul abs generabit
Conditus abs melius.na condor coditus effert
Oftendor tenfus tentus limul edere vebet.
Mam tendor tentus. velectus velcor effert
Scito fatigatus non festus ferre fatigor
Jictus sum singor.pictus sum pingor babebit
At findor sistus.sigor sirus generabit.
Interor insertus vel 3 insitus.arboris autem

32



Wertozeum verroz versus sum praeteritabit. Meutro passua. Tit. viij. b Aecneutro pallina ferunt folumodo nri. Baudeo gaulus. factus fum ho tenebit. At fido filus. Soleo folitus foluigz Audeo fert ausus. quondam vixere vetusti Aufi gauifi fili folui quoq3 fij. Larentia Tempozibus modis. personis numeris Elt.if. Erlonis numeris ve modis actépore multa Beficiunt.ambest solum virere privies Mempe forem ve fores foret a fore line fuille A fuo funt voces.olim id direre vetusti. Induperativi Ledo vel cedite voces. Salue saluete & salueto Sal quoq3 vere. Sic a aue flectas, salueto asinaria plauti. Saro pro faciam primi vor sola futuri. Maud fibi cũ vanais rem faro z pube pelafga Este putent.nono maro nempe volumine dicit Aempe optatiui quondam unrere futuro Farim vel faris tantum.farit quoq3 farint At subiunctivo vaturausim ausis simul ausit Infit dumtarat. quaeso sibi quaesumus addit. Duaelumus in primo de legibus invenietur Inquio declinat aut inqua.ac inquis 7 inquit. Ings quiunt addas, perfecto inquitt aut inquit Induperativi vor inque vel inquiatesto. 102, p Alo vor practens vatais. Dabit acait aunt. Alt imperfectum totum variabitur vsq3. IDzeteritum Dat ait. Sed ai pro Dicreperitur, Aias five neges virit comvedia planti. Rud. Perfona prima caruere fequentia verba Sicut quas furis atq3 daris rozas quoq3 faris. Odi.noui.memini. Loepi, wepigi. Tie.r. di vel nout.memini.coepi.pepigiaz. Instantis sensum perfectia lumere Debenta Odi cû noui coepi pepigi caruere Induperanuis. De quo phocas Blomedes. Tor infinite fit noffe velat meminife Imperionalium preterita. Tit.ri. 33

pertesum est perfectum sumere debes.
pertesum est pertedet babet perteduit atq3.

Latius id regimen nostrum verbale vocebit
Est ve suit miseret vebet generare misertu3.

Alibet est libuit. libitum quoq3 vuctur inde.
Sie sicuit sicitum ve leges. puduit pudet effert:
Lernes poenituit vel oportuit ipse legendo.
Fert piguit pigitum ve piget. probo rite supinis

## De quatuor verborum formis. Tit. rij.

u Erboruz formae sunt quattuor.accipe lector perfectam meditatuuz simulat qz frequentem Adde inceptiuam.veluti lego lecturi 093 Lectito cum curso seruesco sine tepesco.

Abeduatiua.

Sunt meditativae formae verba omnia quarti Drdinis. atorio retinentia. Servius auctor. Efurio monstrat. talis rio forma supino Adipcit. binc lectu mibi lecturio generabit. Poptativa vocat laurentius in rio verba. Aut baec significant quanti sua prima notabant.

Frequentativa.
Forma frequens in. so.to.tor po. clauditurvios
A per o converso supremi sacpe supini
Descendit. sica cursu curso solet esse.
Ascriptu scripto. nepu nepo capiemus

Deduis at primi verbum fi forte tenebit

A prius vinurat per i tunca. Dech volatu

Sic volito veniet. Rogito quoch dech rogatu.

Ingi perfectum facient fi verba. fecundae

To iungas.cogo cogis il cogito format.
To iungas.cogo cogis il cogito format.
Sic fugiogs fugis fugito.legito lego gignit.
Sic etiam quaero dat quaerito.quaefito nempe
A quaefo veniet.scitor dat scissitor vig.
De sequor est sector Lum debeat este secutor.

A notco formes vel noscito vel noto lector. Idrima frequentatio sit comugatio semper. At curso cursas. sic lectito cursito sine. Excipitur viso ve sacesso sacesso capesso. Inchoatina.

ID zaesentis capiens co vat persona secunda Inceptina. velut serves fervesco pavesco. Daec in sco sinit. vermis vermisco vocebit. Sentis sentisco scisscos, cupisco. labasco. Inceptina tamen non omnia verba tenere Id rimico tina valent. veluti gradesco putresco Sylvesco vilesco simul. brutesco ve iunge Id is iuvenesco. volunt seneo generare senesco. Er igne ignescit. samma sammescit babemus Er berba berbescit. vumescit ve quogo vumis. Tertius ordo quide semper vatur inchoatuis

In sco verbatamen Laurentius indicatipse Wallensis primo incrementum significare. Idas placet potius mostrat nam musa Aldaronis Expleri mentem nequit.ardescitas tuendo. De turnoas loquens ait aegrescitas medendo Sin in processu coepit crudescere morbus. Fluctus voi primo coepit quú albescere ponto Quedam significant quantá sua prima notarant Sícut adbaeresco vormisco sue labasco.

Desiderativa.

Bramaticus posuit formam desiderativam.

At visoarcesto quod ab arceo. sine capesto.

Illa quidem phocas Diomedes Serums atcs

Aidunus vt supra formae impere frequenti.

Onod magis affirmo. secteristu quoq3 sector.

De verbis in So Laurentius edocet iliud.

Aifere significat pprie id quod ad ire videndum

Sicq3 sacesto notat. sic arcesto ve capesto

Also frequens posuit sed Maso volumine primo.

Aor canet a longas visent capitolia pompas.

Smit carmen ve praeteritis.

e ij

34



Minc dat itum reddo credo perdo quoq3 condo
Abconsum uel itu3 prosertabscondo supuna
Ars Diomedis aut. sed cudo reddere cudi
Dic cusum.cecidi cado casum nempe creabit.
Ordinis at primi quoniam est circundo vatu sert.
De cusum videas quum in si persecta notans.
A vo praecedens.persecto si remouetur
Sac tollas etiam sormando quippe supino
Seminans, quando correpta est ante suprema
Sindo sidi sissum. Scisum sedit indicat usud
Longi persecti simplep s sunge supino.
At sundo sud susum.compostaq3 simplep
Dissudi monstrat visuum.rite sequuntur.

In Bi.

In gi praeteritum per ctum formare supina Debeat. Instantio mutatur go quia per ctum.

Sic pungo pupugi vel pungi iunguo punctum.

Sic ago vano egi feret actum. Lompositua Er verbio ingo licet in praesente mouent A Tunc per issucipium illud faciendo supina.

Eremplum sumas ago cuius composituum Erigo iam profert, eractum frango creabit Infringo infractum. Tango contingo reducit Lontactum. pango vano pactuz vuit generare Impungo impactum sugiosus sugitum vic.

An euphoniae causa removere volunt. M.

Quam retinet sine a sine i penultuma. pandit,

Frango quides fracts infringo infracts generando

In ij

Quod vat ij cum vi. vebet tum ferre supino. Dedinis aut quarti vel cuiuscungs sit illud. Adunio muniui seu muniit edere vebent Aldunitum. scitum scio sciui vel scipt edunt. In Li.

In li sum finit. quotiens l'congeminatur gustantis. fallo sic fassus dico ferelli. A pello pepuli pulsum. velli quoq3 vulsum Mempe tuli latum. perculsum perculi effert Ercello ercelsum profert crcelluit atq3; Erculit. at platto voluere ca/ere supino. Tollo simul. quainuis sublatum sumere possit



Etiuffi iuffum. Ceffi ceffum variabit. A quatio quassi quassus quogs sumitur apte. A parco parfi parfum a parfurus babetur E cudo cudi velcufi ducto cufum. Inde frequens Euso est. Accuso incuso recuso Dinccomponuntur.quare custum caucamus. Indulfi indulfum fine idultum generabit Sic multi multum vel multum. Lozqueo tozfi Lozfum vel toztum tamen in tum facpius effert Buplicat f milinam mislum reddere vebet At geffi gestum vabit. All format z vstum. Ferre capesfitum voluere capesto capesti. In Si quartae Conjugationis. Dedmis at quarti perfectum. fi retinendo In tuz formabit. praceuntibus l vel rat fi. Farcio decfarfi fartum farfi quoqi fartum Fulcio vel fulfi fultum. Sed caetera vebeut Aertere fi per fum. Dat fenfi fentio fenfum Raucio vel rauli raulum. lic cambio campli Campfum vedinat.tamen baufi concipit bauftum In II. A stetit est statum.nomen status est breuiandum Lucanus decimo quozum, stata tempoza fiatus Er sto vel fisto ouplia Composta supino Jungerunt veteres. monstrant absisto velabsto Abstitut.abstatum quontaz vel itum generabunt Praestatum velitum praesto quoch praestitit effert Dat verti verlum.aduerti aduerlum variabit In visillabam Lunctis ordinibus vi fyllaba.vi mouet in tu3. Dzaui ozatum velamani panditamatum. Dimico fic auf retinene formabit in atum. Et iuni tutum. Lieo civiq3 citum vult. Mempe situm siui. mout ote poscere motum. A pluit at plutum penitus tamen effe negabis Sanciut format fancitum. Rite plicaui Eltum ferre volet plicui plicitum generabit. Belino format itum. veletum veleo reddit Dans oleo aft olui vel oleui. format oletum. Mersius id nomen tantumodo perdocet esse. Scripfit enim carmen. vero quifq3 farit oletum e lui Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Absoleo leui formans vult sumere letum Er oleo leui letum quogz susapit apte. Alf abolet leui atq3 lui letumq3 litumq3 Mempe adolet leui ve lui formabit adultuma A nosco noui notum veducere vebes Ignoscoignoui ignorum formabitur inde Aftin itum agnoui cognoui 7 saepius edunt Agnitus accipies innenalis protulitiple. Lucanus terno diritmidi cognitus aris. Mempeagnatorum quondam falustius inquit.' Regula prima quidem pellit quae verba fequutur Mam paul pastum. Seuigs fatum generabit. At lero dans ferui fertum variare docemus. Inserui insertum. fed itum inseut retinebit Laui fert lautū ac lotum. quondam 93 lauatum. Ast vbi me fessum sol acriozire lauatum Admonuit Aenufinus ait.quarto quoq fasti Sacra lauaturas mane petebat aquas. In ferta lautum fert Comicus ante lauatum Motatum veteres.potum vivereminozes Est potaturus prope me fert Comicus ipse. Tranquillus ferto potaturus quoq3 virit. Moturae te nile grues lucanus at inquit. Pempe solutum estert solutivoluigs volutus A caui cautum.faui fautum generabis. In Wisyllabam. Etinij. Quod vat is cum vi. vebet tum ferre supino.! Dedinis aut quarti vel cuiuscumas fit illud Atgzsupinozum longa est penultuma semper. Dinc bene munitum muniui a munittedunt. Excipiuntur eo retinentia verba sed inde Dedints acterni visyllaba fine secundt. Manos supmozum breuts est penultima cunctis Siceo vans inivelij. vat itum supinado. Dic aditus recte profert adii veladini. Mempe fitum generat fini atq3 fij. Lino lini Quippe litum format raro licet inuematur A Lio quod quartus tenet ordo fumito Litum. Plamos citum Lieo dini atqs cii generabit. Maeneo vat vaenum vaentut 7 vaeniit edens At sepeluit babet pelitt quogs rite sepultum Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.









Dis sgitur poteris clari memoranda parentis

Plurima victuris tradere carminibus.

At quia permagna est genitori copia lauduz

Desicient vires promere cuncta tibi.

Quid resert iacobus adest marcellus 7 alter.

Est bernardinus gloria romulidum.

Cantabunt igitur versu quaecunq 5 decoro

Promere noluerit calliopea tibi.

Adancinelli veliterm. Aersilogus.

b Erametrum pedibus senis deducere carme

Thespiades monuer deae pla numina vatu Deroum quintus. spondeum scrtus babeto Kommunes renquis vebent virigs reponi. Bactyluse longa fiet breuibulgs vuabus. ADartius oftendit. vel carmina nempelatinis. Spondeum faciet vilyllaba victiolonga. Moulti vel currunt amens ve erem plateneto. Altima cuiusq3 est communis syllaba versus Mentametri vabit primis romane vuobus Spodens oupler oupler vel vactylus aut fint Alterni. post bos bene syllaba longa sequetur. Inuenies quandoq3 breuem tu plura legendo Dactylus inde oupler post vinca syllaba vetur Tempozis vnius correpta est syllaba semper Longa duum.nono fabii praecepta notarunt. In pede fic quinto fpondeus faepe locatur. Dactylus aequalis spondeo un tempoze nam fit. Comua velatarum obuertimus antemnarum Tertius aeneidos meminit. Inter vocales i. pupler consonafiet. ADaiores meio vel man pandir abunde. Syllaba vetur et oupler.bei fyllaba fola. Uniusq3 etiam cut vicas.buic quoq3 iunge. Ille cui, patuere cut. albinus tamen inquit. prif. vii. Laetus buic dono videas dare tura nepotes. Fallus buic pennas. Spluarum protulit aucroz. accipe pompei quarro nafonis babetur. Antaliqui pompei vicunt, vultei quoq3.caiq3 Durgait voltei nimis attétulgs videris.boz.vil.ep. Caius a prima tremebildus luce falutat. Alar.ir.







Mempe re compitur. Refert producitur effe Anle fignificat quotiens. distat ve notabit. Producit redduco quidem bremataz reduco. Di tibi det capta classe redducere troia. boz.ii. ser. Palma negatamacrū Tonata reducit opimū.ti.ep. 1020 longam voceo. vocali non subcunte. Mam proauns probibet foliti bregiare poetae Corripiunt etiam profugus ve procella profanus. Tum pronepos propero phálicor fine proternus. Sicas pfessus erit ve propheta profecto pfundus. Addesimul vicus ve profusus sine professus A prope sine procul virerunt talia vuci. Louipit a prologus. Lu cactera nosse labora. Deductae voces primariarite sequentur. Dinc donum a dono veniens productiur viqs. Abrenibus veducta quidem producimus ilta. Junior. 7 casus. staturus, tegula remus Attupero. bumanus laternaqz. faecula. rapuz Legen.iucundus.binus.totus.quoq3 regem Regula. vel denus. nonus. vocem quo que irmus. Aiginti italiam. vel macero. venaqz. vomer. Jumentum.petus.iungatur fecus.bumoz. Siche ac fomes ceritus ingera sedes. Caeteramarte tuo poteris dignoscere lector. Maec nata ab longis correpta reponere vebes Sume vicar. stabilis. manus. a titulus. vel arista Aungelucerna. sopoz. quater, atq3 farina. visertus. fic fragozaut fragulis. oucts. at 93 tigillus. ofella Adde vadů ve fagar praedictis.adde figilium Junge virum. vel aqua. noto verbu. tunge gternus Inde mamilla.fides.fiquide.nato.finebubulcus. Dunc odium.lotifi.fatuus ve curulis.acerbus Et femur.achgulam.velomalum.fic raceruus Laetera marte tuo poteris dignoscere cuncta. Eremplo viemur. ratio quum deficit plla. Indefiler breuio sectans exempla maronis Lurua tenet. ve molle filer letaegz genistae. i. ii. ge. Dincrusine sequar te quum penuitima vices Tullius bunclandat cui fit penultima longa. IRuf. Tubera funt fungi.tuberes at poma vocantur Bbiice producas, obice at consepta locetur, Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Pandit lenaeus comoedia. fine repostus. Moscif exemplo fiducia quata locetur. Omnis spes vanaum a coepti fiducia belli.vir.u Bacchius Rufinus ait, non bacchius aute. Duncipium bacchius erit.cocludet iambus. Lomunis medias quaedam servare notabo. contudit.lyphacem.pharfalia.fiuebathaui. Evane cyane lecythus lecythus atq Connubin.cybele.bebrycis.fine cybelle. Dzion vices ozionis acorionis Aegaeona ferunt aegacona faepe poetae. Porsena.ficedulae porsena ziunge ficanus. Mura quoquinuenies istis relegendo poetas. Lomunem retinet mediam ablatique codem. Ae placeat curru seruus portat eodem. Ju. sat. p Mon eodez cursu respondent vituma primis. Moceodem ferro stillet vtergz cruor.prop.t. Ano eodemos tulit partu. A Daro protulit iple.i. rij Sic etiam vices in eadem posse notari Ana eademos via languilos aiulos lequunt. vir.r. Daceade rurlus lygdame curre via Torop.lij. Accentus lex est. qua syllaba tollitur ipfa Deprimitur vetibi quicqua romane ferendo. En gravis accentus circuflerus vel acutus. Deprimit ipfe gravis vocem tollit fed acutus. Aff circufferus vocem leuat 7 premutipfam. Poscie accentu solum penultima quanta est Sideralatratus fortuna vel indicat ample. Semper vbiq3 feras velibidem. Corripe nung Ante aliam femper vocalis corripletur Aochbus in nostris. vi gloria filius. At vic Unius vnius, vel sic cognata repones Alterius tantum velalius vicere vebes. Lonfona praecedens es quintae.res tibi mostrat Lradite correptum gto fine vatino Mangs rei format.fideigs fides generabit. At si praecedet pocalis.longa sit etunc. Mitendit facies faciei fine viel. Aulai pro aulae recte producere vebes. Bic choream plateam ve choream fine plateam Sic maleam vices ve maleam Momina gracca



Bocte vel stulte. Brenia male vel bene semper Alla fere ferme quare 7 producere vebes. Induperativi longi quog sunto secudae. Dic vale fine vale. qui reperitur virung. Ides quod ignoti faciunt vale vicere saité.in i.trist. Lu tepe coem lector cale vel lique pones. Alta tepefaciet permirta fanguine caede. Lat. Tura lique faciunt peligni septimus inquit. Omne aliud iamiam polyfyllabon eit breuiadus Scribere Demonstrat prope gausape caepe cubile. BIIL I finita velut studui.producito cuncta. Braecon quintus ceu thebat completur. Sicos vatinus aget d unico id phyllidi monfrat. Tyndaridi verus paridios propertius inquit.li.ii. Statius at thetidi.quare fic plurima cernes Drecipue quotiens is nomina graeca tenebunt. Aft vbi sine mibi tibi velsibi.lectoribi ve. Comunes legi.nifi vel quafi compuntur. Saepequali rufus vertes sprodurit aratum. I110. Omnia.ceu, to ito/monosyllaba.longa feruntur. Pooducunt beniantos fimul polyfyllaba verba. Momen item, veluti curro currendo catoue. Ablatique enim producitur atq3 variuus. A Domino monstrat. Duo semper compietur Saepe ego communes facri polucre poete. Frater ego tibi fim. filius vnus ego. Popop.ii. Braecula ceu vido vel fapholonga tenebis Tanto pel quanto fic cuncta aduerbia produc Illico corripies, modo, mutuo, vel cito semper. Lomune est ergo.creb20/sero.atq3 p20fecto. In v. Alongum pones veluti comu velamatu. Inc. In c producas.ceu fac dic duc simul balec. Excipitur Doneclac nec.quia compiuntur Dic pronomen erit coe alias bene longum. In.b. v.m t.

18 v coripiunt/icm t.ni politas lit. Tel fit viphthongus vel fyncopa facta poetis.









Budyta amazoidu magnogz erozta gradiuo.bal.iii Et gen9 a magno oucentem forte gradiuo.met. vj. Adelion baemõiae mõs é obuersus i austros fast. v Mags cu pelio cuos baemo cenerit othrys Syllin Maud timea magin virisse palatia caeli.met.i. Quastanti suerit cadere, vt palatia cernas Syl, rif. An noua contéptie surgat palatia slamie. St. i. sl. Exercet viana choros, quam mille secutae. v.i. Tergemināgs becaten.tria virgis oza Planae.v.lilj. Mymen o bymenace bymen.ades o bymenace cat. Affuit a fertistya victus bymen.naf.ep.vi. Amat fidenis. agello cedo paterno. Bu. lat. vi. 112 tibi nomitu. z gabios vrbemoz fidenam. vir. vi. Erefa innenies scabra rubigine pila. v.i.g. Ateris ozealiter, nimia grubigine captus. mar.if. nd odus vit faris.calozignis.liquozaquarū.lucr.i. Tet vii cibus ois rarians rliquoripfe.lucr.l. Paaestat trinacrii metas lustrare pachyni.vir.iii. Egb9 ibriferos versus pacchyn9ad austros.me.rist Mulc coinne sychaeus erat vitissimus agri.v.i. Anna fateboz enim miseri post fata sychaei. vir. iii. Matura interno cuviscere tinea serpens. Serenus. Agrestes tineae res observata colonis, met. pv. Condant parco fusca phalernavitro.mar.iij. Landidafic puro numerant lilla vitro.mar.iiij. Crassags coveniunt ligdie a liquida crassis.lucr.tiij Fida reoz fraterna erpcis poztuloz ficanos. vir.v. Sicano praetenta finu facet infula contra. v.iij. Sicanio praetenta legunt aliqui tri illud Dicaniñ vedit vice fretum balbus canit i ple. Et penitus toto vinisos orde britanos.in b. Mam quid butanis caela vifferre putamo.lucr.vj. Mincaugustus agens italos in praelia caesar. v. viij Loniecto fernitiaculo volatitala comus.v.ir. Bythino phrygioue fatum. fed que fua noto bal. iii Duago r capadoces facial egtelos bithyni tu fat. vij Maec quogs pfecto ludebat iasone varro. Totop.ii. Arcades bis oris genus a pallante profectu, v. viii . Mas posto moesto profudit pectore voces.cat. Impia vementis vulgi a virtota profudit. Syl.ri. Lacus aventinae timoz atgs infamia filuae. fast 1.

Dis caco bosendű tyberino gyrgite möstrű.me.sp. Miscere tang babeas tria noja. qn ppinat.iu.lat. v. Lochat pounat poscit negat innut vna.mar.1. Wille. 7 bis inquit facito mea tela procures, fast.il Drocurate viri. 2 pugnam sperate parari. v.tr Qua subito allurgens fluctu nymbosus orion v.l. Enlifer orion acquore mersus erit. fast. iii. Vertilis est melite sterili vicina costrae.fast.iii. Et bellare tabas vocilis cofiraqz parua. Sil. riiti. Atg; buuli pellis totos operibar amátes.prop. ili. Aitas binuleo me fimilis cloe.bor.ode.rrui. Muclyc9. buclagaris. peneggs bypanifgs crathifgs Erathis a hichbaris viis coterming oris. met. r.p. Silenum puert sonno videre lacente.in.b. Quanta ois mundus gaudet cantate fileno.in.b, At critici vicunt leuiter curare videtur.bor.ii.ep. Aequalis liber est critice qui malus est. mar. vii. Et grane magnanimi robur mirare rutili. De. pon. f. Manctibi praepolito memorat vivile rutili, fast, vi. Samae rutilin fuae relinquas.mar. v. Aincla recusantum a sera sub nocte rudentu. v. vs. Findor vi arcadiae pecuaria rudere credas.pf. satui Inde lycam ferit exectū iam mie pempta.v.r. Porotinus antaeū i licam prima agmina turni. v.r. Mô sine me é tibi part bonos tua bella pyrene. Ti.i Pyrene misit populos qui nome abamne. syl. rin Antiq proles bello pdara volonis. vir. rii. Rettulit aferrorboelum volonagz caelos. venel. Bluc bellact confilus gente curetum luc.tin Celme iout largoq; fatos curetes ab umbri.met.iii. ADediae comunes. Airofgs valetes cotudit crudelis byes. En.in.an . Speratū meritis viras qui cotudu bydrā.bor.ii.ep Tolletun pcoranibale. victuqs lypbace. Bu.fa.vi. Copulum? virū fyphace fractūgz metello.clau.iii. 10 barfalia coent. pharfalia tecta frequerant.cat. Cagioes bathauigz truces. quos acre recuruo luc.t. Mic petit euplyrate juneif voirigs batham iu.fa. viii Interficilidas cyane celeberrima nymphas.met.v. Loginta cyane praestanti corpe nyinpha met .ir. Zecythus ve boc vide graech vocabulariuz.

Experiar numiduos peta conubla suppler. pir.iii. Occurrit comită nyinphae qualma cybelle. virg. r. Aeltu q tarda mouisti sune cybellen . Pop. viti. Mine viduae cybeles. illine facraria vestae. mar. vit. Bebrycis a scyrbici pcul inclaementia facri. bal.ii. Mossessia paccho saena bebrycis in ania. Syl. ili. Enfiferi niminm fulget latus oxionis. Luc.i. Aut elicen indeo strictsigs ozionis ensem.met. viil. Args auro rude fulmen babétorionis alti.th. vii. Aegaeona finis ummania terga lacertis.met.il. Daec cettigemini strictos aegaeonts eses clau . ili. Mec no targnú eiectuz pozsenna iubebar. virg. viil. Manc spectare manum porfena non potuit. mar. 1. Lactera quae patulo lucet ficedula lumbo.mar.piu. ADerger ficedulas vidicit nebulõe parête.iu.fa. ritit Fida reoz fraterna erycis poztufąż ficanos, virg. v. Sicana nunctellus núclittoza ibera cruoze. Sylxpi Joniogs mari maleaegs seguaciby undis. virgi. vz Bestinet a rancae circusonatura maleae.tb.vii. Tinis.

Emendanda In plogo Spicae. The forte subtrent in pma oclina tione. ou vat varu. Ineus. Tydeon' vmq3. in or. Sederaro.in be. Lalybuqzebalybe.in des proica. Acipiaden faciés.in titulo.priti. Arbut arboz eriti Inti.rrv.ficelephas bic.in titu.prvii.tuq3 fcol.in generib facie pma. Aut flume rbentif 3 bozati?. viff tribuit strabo. Llauiger rtanto é. Erustumin neuc tro. Elatu arcadiae flume. boc roboz fuber. in pūcra libus. Die et frunt. boc a mille.in on.ilion at neutri Iner. Et fifer. boctter accipiet. Anchiles alacris pal mas. In es correptutenent e. In mr. tenet fpbing. Be Bieritis in go.pugo pupugi. In mo. Sed Re dimo redimire creans.in quarta coing.nescijt effert in verbis moz. Altus aloz pfert. Delet? veleoz el fertanli de supinis voluere carere supino. In versi logo quod binis verfibus contat.item ini termina tis vertens productt aratum.

Impressum est opus boc Tenetifs anno christi





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.10

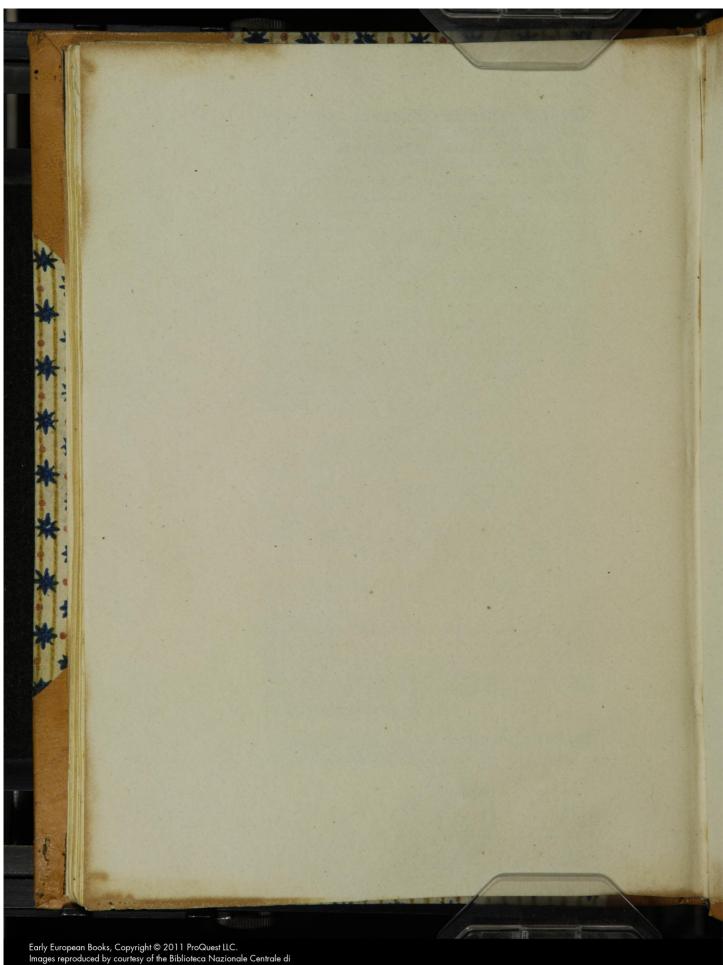

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.10

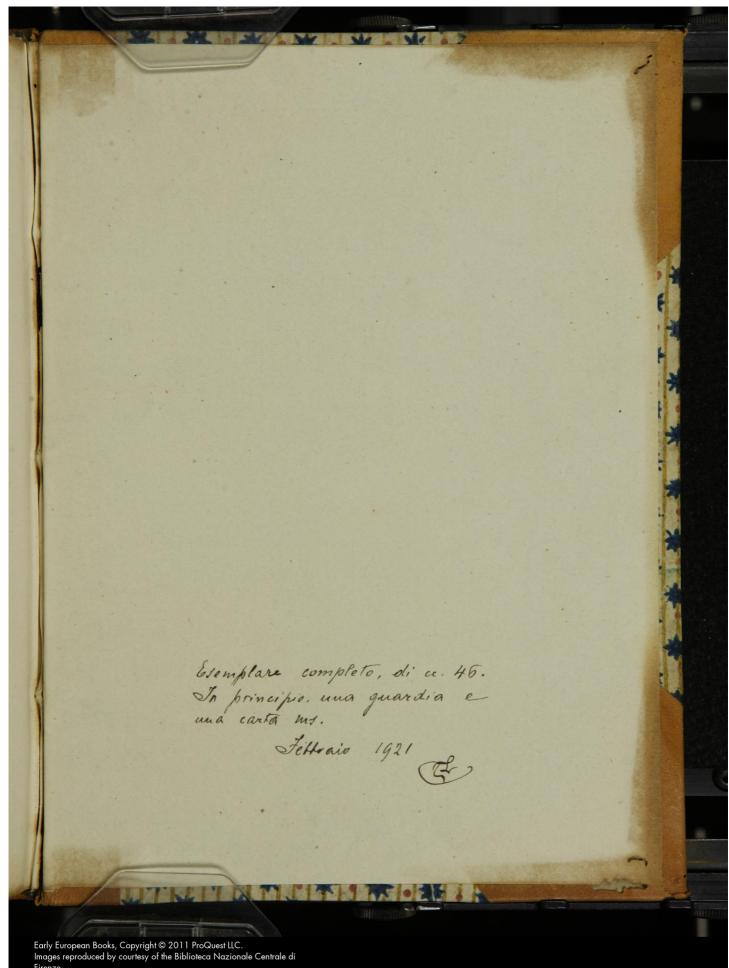